ORGANO DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA

Si pubblica il Martedi, Giovedi ed il Sabato

Anno II Num. 125.

Abbonamenti | Un auno . L. 12.— Un semestre \* 6.— Un N. separato C. 5 - arr. C. 10 I manoscritti non si restituiscono. - Il Giornale ei vende all'Edicola in plazza V. E. - Le inserzioni si ricevono presso l'Ufficio d'Amministr.

Direzione ed Amministrazione UDINE Via Savorgnana N. 13.

15 Dicembre 1883

# AI LETTORI

Una buona notizia.

Confidiamo almeno sia tale per i lettori nostri e per i nostri amici.

Anche « Il Popolo » a cominciare dal 1 cennato 1884 subirà una trasformazione.

Occorre però aggiunger subito che non sarà una trasformazione ad usum Depretis.

No. — Mentre la sua è una trasformazione retrograda, la nostra è tutt'affatto progressiva.

A cominciare appunto dal di 4 Gennaio 1884 «Il Popolo» da trisettimanale diverrà Quotidiano.

Agli efficaci incoraggiamenti degli amici e correligionari politici, e al loro appoggio nonchè morale, materiale, dobbiamo ascrivere la riuscita di un'impresa, che da tempo parecchio ci stava a cuore.

Così « Il Popolo » giornale di battaglia e di aspirazioni potrà affermare vieppiù gl'intendimenti cui vuole raggiungere, marciando sempre diritto e animoso per quella via che esso si è segnata ed intende percorrere in nome e per nome della democrazia friulana, della quale è l'organo fedele.

E col nuovo periodo che sta per inaugurare, l'abbonamento, dalle L. 12, viene portato alle L. 46 all'anno.

Tutti sanno che il camaleonte è della fa-miglia dei saurii (rettili che hanno per tipo la lucertola) e che ha la notabile singolarità

la lucertola) e che ha la notabile singolarità di assumere più colori, fenomeno che non è stato ancora bene spiegato. L'Africa è la patria principale dei rettili di questa famiglia. In questi ultimi tempi si è scoperta una nuova specie di camaleonti (che hanno per tipo l'uomo politico) e di cui singolarità, più notabile, è quella di cambiare d'opinioni, vulgo colore politico, al velger di luna; fenomeno che, a differenza dell'altro, è benissimo spiegato. simo spiegato.

L'Italia, ed anche Udine nostra, possiedono

questa ormai non rara specie. E, da parte gli arzigogoli, ognuno sa già

E, da parte gli arzigogoli, ognuno sa già a chi vogliamo alludere,
La nostra Associazione progressista ha passato il Rubicone, e si è gettata, armi e bagaglio, sulla sponda sinistra.

Perchè ciò i chi sa dare una plausibile spiegazione di questa passeggiata che porta gli onorevoli nostri progressisti molto vicino alla montagna? Mal!

È naturale, dicono taluni. La maggior parte dei nostri deputati si è separata dal Depretis; ed i progressisti dovevano seguirli.

E ridicolo; rincalzano gli altri. Dopo tanto chiasso prima delle ultime elezioni per sostenere il trasformista convinto e confesso ex presidente dell'Associazione progressista; dòpo tanto chiasso durante le elezioni per dòpo tanto chiasso durante le elezioni per far trionfare deputati o trasformisti o seguaci

far trioniare deputati o trasformisti o seguaci della politica depretina; dopo tanti discorsi! è logico ciò ? è di buona fede?

Ma, che volete! i deputati hanno cambiato e i progressisti di Udine cambiano.

E sia pure. Mutano i tempi e cambiano i saggi le loro sentense. Meglio così se ne verrà vantaggio. Del resto miglior cosa è il progredire che fare la strada del gambero.

Ma à proprio sincero questo cambiamento.

Ma è proprio sincero questo cambiamento di colore dei progressisti friuiani? Per ta-luni, che conosciamo, lo crediamo; per altri, che pure conosciamo, lo dubitiamo e saremmo

quasi quasi per negarlo.

Questi ultimi hanno già dato troppe prove
di camaleontismo politico, e li abbiamo veduti dipinti di giallo, di nero, di azzurro, di
bianco e giallo le ventine di volte ed a seconda che il vento tirava, o, per esser più precisi, a seconda che la pagnetta e l'ambizione suggerivano. Dunque di questi, che do-mani voi potreste vedere con la maggior di-sinvoltura e con una faccia tosta invidiabile schierati fra i radicali, non ammettiamo la buona fede.

Ad ogni modo è logico conchiudere così: Essi sono pentarchisti, cioè segnaci delle i-dee di colore che condannavano un giorno. dee di colore che condannavano un giorno. Essi sconfessano la politica di Depretis, e quindi anche quella dei deputati che appoggiano Depretis. Essi condannano il trasformismo, che un tempo appoggiarono. Essi applaudono alla odierna opposizione parlamentare che vuole tolto alla Camera quell'equivoco, che per tanto tempo accettarono come il più logico ed il più chiaro sistema politico. Essi più che avvicinarsi al presente ministero, si appressano a que' della montagna, ammettendo così che da quella parte e non dal-l'altra sta il buono ed il vero. Questa, e non altra, è la situazione dei progressisti friulani. E se per la maggioranza

loro la resipiscenza è l'effetto del dettato della coscienza, niente di meglio, Avanti

sempre. Excelsior.

E la Patria del Friuli arriverà mai, poveretta, co' suoi sgambettamenti a raggiungere l'eccelso i Chi lo sa ?

Chi più camaleonte di lei?

### DALLA CAPITALE

Nostra corrispondenza particolare)

Roma, 12 dicembre

(C. M.) Ecco l'ordine del giorno votato ieri ad unanimità, alla Camera dei deputati, terminata la discussione generale sulla riforma universitaria « La Camera, ritenendo che il progetto di legge è inspirato ai principi di liberià, di autonomia e di decentramento passa alla discussione degli articoli ». Mi pare di avervi detto che molti deputati trasformisti, formanti la così detta maggioranza, non erano per nulla disposti a votare questo ordine del giorno della Commissione, ma il Depretis ha fatto loro comprendere che si trattava di un giuochetto, tanto da salvare il collega della pubblica istruzione; che poi alla discussione degli articoli, di là da venire, e nella votazione secreta, si sarebbe pensato al modus tenendi, Intanto si tratta di guadagnar tempo e votare i bilanci e le leggi promesse, quella sull'esercizio privato o pubblico delle ferrovie, la proroga del corso legale pei biglietti di banca, e la legge sui tabacchi ed altre leggine di maggiore o minore importanza. Per ora dunque il Baccelli è salvo: il suo progetto vien messo a dormire e prima che si svegli, ci vorrà del tempo.

Così con questi mezzucci da giocoliere, il

Così con questi mezzucci da giocoliere, il Depretis mena pel naso i deputati e continua a fare il comodo suo.

Dopo la votazione di ieri, l'on. Farini co-municò alla Camera la domanda del procu-ratore del Re, che chiede di procedere contro l'on. Nicotera per oltraggio recato ad un pubblico funzionario nell'eseroizio delle sue funzioni, e contro gli on Nicotera e Lovito per reato di duello. Nella sua domanda, il procuratore del Re dice di aver conosciuto i fatti dai giornali e dalla voce pubblica, ciò che escluderebbe che il Lovito avesse sporta che escluderende che il Lovito avesse sporta querela. La Camera accilse con manifesti segni di disapprovazione tale domanda dalla quale risulta l'imprudente e sconsigliato tiro del Governo; prima perchè in essa non si fa parola di procedere contro il Lovito per ferimento volontario, secondo perchè tale domanda, giustissima e ragionevolissima, dalla momento che si urola che legge si momento che si vuole che la legge sia eguale per tutti, si sarebbe dovuta fare prima dello scontro. I commenti in proposito sono molti e vivaci : chi la vuol cotta, chi la vuol cruda; chi afferma che la Camera accorderà la chiesta autorizzazione, chi crede diversamente; molti poi sostengono che l'in-giuria avendo avuto luogo nell'ambiente di Montecitorio, non può essere giudicata dal magistrato ordinario.

Il giudice istruttore, fino da jeri l'altro, si presento all'on. Nicotera per le constatazioni d'uso. Il Nicotera, non essendo presenti i

suoi medici caranti, e rifinto di ricevere il magistrato. L'on Orispi aveva avanzata domanda d'interrogazione al presidente della Camera sul fatto, ma poi, per istanza degli amici e per non aggiungere esca al faoco, pare che l'abbia ritirata. I duellanti sono fuori, d'ogni pericolo: il Nicotera quasi ristabilito, il Lovito in via di guarigione. Lo scandalo, col processo avrà senza dubbio una coda e verranno in chiaro i torti e le ragioni degli avversari. Intanto, mentre tutti ammettono che il Nicotera, forse pell suo carattere troppo focoso, si è lasciato trasportare ad un atto inconsulto, sono disposti ad accordargli le attenuanti e a riconoscere che nel Governo c'è del putrido. Si nega dai soliti organini la solidarietà del Governo nel libello Calabritto, ma le parole non fanno farina e l'opinione pubblica non è solita a piegarsi che davanti i fatti. E fatti non ce ne sono.

Terl sera l'on. ff. di Sindaco, pubblicò un manifesto, invitando la popolazione romana a far buon viso ai pellegrini del 9 gennaio.

Le solite frasi, il solito rettoricume, usato faeri di tempo e fuori di luogo. Questa popolazione è per se stessa cortese ed ospitaliera, nè c'era bisogno del soffietto municipale per suggerirle gli obblighi dell'ospitalità. Il Comitato lavora alacremente per preparare

Ce ne saranno per tutti i gusti; di 5, 4, 3, 2 e auche i lira per sera, ma potete immaginarvi come dormiranno, se dormiranno. Il Monteverde ha ultimato il disegno del Monumento che in via provvisoria, fatto di legno e gesso; sorgerà nel mezzo del Pantheon. L'altezza è di m. 7,80 la larghezza alla base di 10 metri. L'ara mortuaria sarà sostenuta da 6 gradini, i rettangoli della base saranno ornati dagli stemmi delle cento città. I leoni ai lati della scalinata e il cuscino sulla tomba saranno di bronzo.

Per ora mi dispenso da ulteriori descrizioni: ve le farò quando il Monumento sarà a posto.

# ( Nostra corrispondenza particolare ) L'incidente Nicotera - Lovito.

Roma, Il dicembre

R. U. L'incidente Nicotera - Lovito continu<sup>a</sup> a formare argomento per lunghi articoli ai giornali romani.

Il vostro carrispondente cercherà riassumere nella maniera più breve che gli è possibile la questione: senza partigianerie già che l'essere radicale ha pure il beneficio di giudicare le cose come sono — senza esagerazione per uno o l'altro dei duellanti, colla scorta sola dei buon senso e per l'interesse vivo e vero della patria comune.

Parecchi giornali hanno giudicato/l'incidente Nicotera - Lovito siccome una conseguenza di quella che sogliono molti chiamarla immoralità politica del governo di Agostino Depretis. Ora una soluzione, una conseguenza che incominci con degli sputi e finisca non già con una partita d'onore, ma con un macello nel senso rigoroso della parola: è senza dubbio fuori d'ogni buona consuctudine. Si dice che la provincia di Salerno è tenuta dall'onorevole Depretts in guist cesi ecceziouale, che la caccia all'on. Nicoter i e ai suoi correligionari politici è data in modo così volgarmente brutale da far salire lo sdegno ad un nomo assai più mite e temperato che non sia il Nicotera. Si aggiunge che il go-verno per mano dell'on Depretis soccorra di denaro e incoraggi sotto via qualunque libellista che agogni scendere in campo a combattere l'on. Nicotera.

Qualche giornale allarga la questione speciale per la Provincia di Salerno a tutta 1-talia e chiama responsabile il governo di tutti i fatti dolorosi occorsi sotto l'amministrazione del Depretis; fatti — si dice — non già avvenuti per colpa della cittadinanza, ma per suggestione diretta dell'attuale Presidente del Consiglio. E a corroborare il di-

scorso si citano uno ad uno tutti i fatti avvenuti e troppo uoti ormal perchè s'abbia a farne nuovamente parola.

Da queste premesse si giunge alla provocazione del Nicotera contro il Lovito. E qui mi permetto ripetere la cosa coi commenti necessari ad illuminare la pubblica opinione anco sul Friuli.

L'on. Nicotera crede sia ormai colma la misura della pazienza e giunto sia il tempo ch'abbia a traboccare; perchè molte lettere, molti telegrammi, molte informazioni private davano per certa la nomina a cavalière d'un giovinotto e un lauto stipendio al padre di lui. Il giovinotto fu uno fra i tanti libellisti che calunniarono il patriotismo dell'onorevole Nicotera, facendolo apparire come uomo immorale e gettando una fosca luce sulla gloriosa spedizione di Sapri, per la parte che ne ebbe l'on. deputato di Salerno. — Come si vede il libello tocca troppo atrocemente il Nicotera — del quate si potranno condannare le teoriche di governo: ma sul patriotismo di lui nessuna Calabritto potra portare macchia. Bene, le imformazioni dicevano che delle nomine si del figlio come del padre, avesse il Lovito fatta questione di restare o andarsene dal Depretis, e dicevano che il vecchio — stretto dal dilemma avea ceduto.

Ci volca meno assai di così per far mon-tare in furore l'onor. Nicotera. Le tante imformazioni, la condotta riprovevole del Go-verno nel trattamento della politica interna, la caccia persistente data al Nicotera, il ca-rattere focoso di lui, molte cause insomma determinarono il deputato di Salerno a cercare uno slogo che non gli era concesso deputato di Salerno a, per pubbliche interpellanze, mentre si sa par trop, o che dalle cose più serie il Depretis tragge argomento per sollevare l'ilarità della Camera. L'on. Lovito era l'uomo che faceva pel Nicotera; l'on. Lovito, perché fu ben lui che pose il dilemma a Depretis, onde ot-tenere la premiazione del libellista. Il Nicotera trovò il Lovito mentre stava per entrare nell' aula, lo colmo «d' improperii sperando che il segretario generale di Depretis si sarebbe deciso a chiedere soddisfazione; ma il Lovito filo dritto e superbo come se non si fosse trattato di lui. Ora == stando sempre ai si dice, chiedo io colletivamente e singo-larmente ai benevoli lettori dei Popolo: «che avreste fatto voi? » Precisamente quel che fece il Nicotera; siccome le parole d'in-suito non scuolevano il segretario generale, e siccome una soluzione e tra pariamentare bisognava pure che ci fosse, il Nicotera alzo le mani a schiaffeggiare il Lovito: L'intro-missione d'amici dell'uno e dell'altro dei due depuiati contendenti dovette far perdere le così dette staffe al Nicotera e sputò in viso al Lovito.

L'insulto fu grave, troppe grave, e troppe pubblico perche una sfida non si fosse fatta. — Ed io credo che tutti i lettori del *Popolo* deploreranno con me che un uomo politico eminente come il Nicotera abbia potuto scendere giù giù fino allo sputo: ma spero che tutti sapranno riconoscere l'eccitazione d'animo che avea invaso l'on Nicotera offeso dalle croci date a un libellista meno forse che dalla noncuranza burbanzosa dei Lovito agli insulti direttigli.

Quel s lenzio, chiunque l'avrebbe interpretato come una nuova offesa.

Segui il duello. Il Lovito, contro ordini chiari e reiterati dei padrini, non solo non si fermò al comando di atto, ma prese colla sinistra mano la sciabola dell'avversario e menò colla propria ciecamente sulla testa dei medesimo.

E questo contegno, unico forse nella storia dei duelli, deve ricevere la riprovazione di quanti sono gentiluomini e cavalieri in Italia. Messi a paragone, lo sputo e l'alto del Lovito sul terreno, io reputo che ne scapiti assai più la reputazione dei Lovito anzi che quella del Nicotera.

Un' ultima osservazione. Dato lo stato d'animo dei duellanti, si chiederebbe perche i padrini nel gridare l'all non abbiamo subito poste le proprie sciabole in mezzo onde

chpedire quello che poi è intervenuto: si di iederebbe perchè tante persone pratiche di duelli e presenti alla tenzone non si siano all'alt precipitate alle spalle dei contendenti e non li abbiano così trascinati fuori dalla possibilità di fatti deplorevoli. Con due nomini resi ciechi dall'ira doveano i padrini aver occhi in testa.

## AI SOCIALISTI

La gran lotta fra il capitale e il lavoro può essere risolta d'un colpo, il 31 Dicembre 1883, da chi con una lira, riuscirà a gua-

1883, da chi con una lira, riuscirà a guadagnare uno dei cinque premi da 100,000 lire della Lotteria di Verona.

### DALLA LARDIOMBA

Como 12 Dicembre.

Forni oconomici ed essicatoi da grano.

IIL

(A. A.) La Società pei forni economici in Fino Mornasco. fondata allo so po di migliorare la nutrizione del contadino e combattere in tal mode la pellagra, fabbrica nei suoi forni del pane costititulto col 75 010 di farina di maïs ed il 25 010 di farina di segala, congrualmente salato (circa 500 grammi per ogni quintale). La fabbricazione si fa giorno per giorno, nella quantità che è richiesta dal consuetudinario consumo, con farine di grano accertato sano e ben asciutto; ed allo scopodi ottenere la perfetta cottura, il pane si confeziona piuttosto piccolo, di forma schiacciata, del peso non maggiore di un chilogramma.

Questo pane si vende così ogni giorno, fresco e saporito, al prezzo di cent. 16 al chilogramma, o col concambio di grano in natura, in regione di 122 chilogrammi di pane

ogni 100 di grano.

Si sono fatti anche dei tentativi per introdurre nella panificazione un po' di frumento, concambiando il mais con pane composto del 50 010 di farina di mais, 25 010 farina di segala e 25 010 farina di frumento. La lieve differenza di prezzo però pare sia d'ostacolo al generalizzarsi di questo pane, per quanto il maggior costo sia largamente ricompensato dal maggior valore nutritivo. La Presidenza della Società per altro, lodevolmente animata dal più puro spirito umanitario, intende ritentare la prova all'epoca dei lavori campestri, quando cioè il maggiere consumo organico per i faticosi lavori dei campi fa maggiormente sentire il bisogno di una buona nutrizione.

Quando si pensi che in molti Comuni del Friuli, d'ordinario il contadino fabbrica in famiglia il pane che deve servirgli di principale alimento, ogni quindici o venti giorni; che detto pane è fatto di sola melica, rare volte con piccolissima quantità di segale, non salato e mai cucinato, che il peso di ogni pagnotta varia dai due ai quattro chilogrammi, e la fermentazione, tanto necessaria nella panificazione, è trascurata, cosicchè il pane è indigesto per insufficiente lievito, od è acido per soverchia fermentazione e ben spesso si finisce per mangiarlo schifosamente ammufito e filante, non è possibile disconoscere l'immenso beneficio che potrebbero arrecarvi i forni Anelli, la cul fondazione è finora il provvedimento più utile, più pratico e meno dispendioso contro il depauperamento fisico del lavoratore della campagna, inquantochè questi, aiutati in modesta misura al loro primo nascere, possono poi vivere di vita propria, senz'uopo di altri sussidi.

Il carattere essenzialmente cooperativo cui sono per loro natura informate queste benefiche istituzioni (presso la Società di cui ho tenuto parola, p. es. 45 degli utili sono assegnati ai librettisti, ai quali vengono facilmente accordate anche delle antecipazioni in

pane tuttavolta che abbiano esaurita la quantità assegnata sul grano depositato), è altro titolo per il quale si rendono raccomandabili; inquantoché alloutanando la più piccola ap-parenza di speculazione, rende ad esse affezionati, come a cosa propria, tutti i parteci-panti, che sono interessati al loro buon andamento.

A dimostrare come la bella istituzione del benemerito abate Anelli abbia raggiunto nel Comune che vi ho citato ad esempio un assetto stabile, e sia veramente entrata nelle abitudini di quella intelligente popolazione, basti notare che:

nel primo anno sociale si sono fabbricati chilogrammi 461.324 di pane e venduti chi-logrammi 25,963 di farina da polenta;

nel secondo anno, chilogrammi 489,723 di pane e 41,546 di farina; nel primo semestre del terzo anno, chilo-grammi 225,688 di pane e 15,090 di farina.

### CRONACA CITTADINA

Il linguaggio tenuto dalla trasformista gazzetta Incila vertenza Nicotera-Lovito fu oltremodo vergognoso e degno soltanto d'un giornale assoldato dal ministero dell'interno e pagato col fondo dei rettili.

Perchè un rappresentante della nazione, un em ministro, sanguinosamente offeso, si lasola trasportare a qualche eccesso, si debba rovesciargli addosso una colluvie d'ingiurie, è da vigliacchi. Cristo che fu l'immagine della pazienza (almeno per tale lo presentano sempre) non si lasciò anch' egli trascinare dalla collera quando entro nel tempio

- \* E sbarazzo le soglie profanate
- . A furia di santissime funate.

La Patria si scaglio furente contro il Nicotera, mentre difese il Lovito che sul terreno venne chiamato assassino dal Sandonato e schiacciato dal verbale dei padrini. Un impeto di collera non distrusse il passato glorioso d'un patriota, il quale, quando un vil servitorame si prosternava innanzi agli stranieri proconsoli, egli, il Nicotera, giuocava in come la redenzione d'Italia Certi nubla testa per la redenzione d'Italia. Certi pub-blicisti dall'animo di coniglio dicono che quella

del Nicotera non fu che andacia.

Sia pure: ma senza la santa audacia, i magnanimi ardimenti dei mille e mille martiri, l'Italia sarebbe tuttodi un' espressione geografica. Coloro che fecero mercato della propria penna, ch'ebbero parole di scherno per le idee più nobili, più generose, più ec-celse, e che in santa pace subirono atroci ingiurie, farebbero meglio a starsene zitti.

S. Vito di Fagagna, l'altro jeri, si suo-Anavano le campane a festa, in occasione della partenza per l'America, di parecchi conterranei. Le osterie rigurgitavano di folla e dovunque la esultanza si mostrava piena, quasi a solennizzare la partenza di tanta gente, per il nuovo Mondo.

Coal, mentre l'alto senno dei nostri governanti si risolve tutto nella panacea di leggi sempre inferiori ai veri e maggiori bisogni del popolo, gli abitanti della campagna sciolgono ogni questione in modo radicale, dando un addio alle loro terre ed ai loro casolari. Triste tema di meditazioni codesto per

l'avvenire della patria nostra l

Sulla Patria del Friuli, che naturalmente deve Sessere il letamaio dove vanuo a siogare tutte le immondizie per gettarsi sul volto dei radicali, abbiamo trovato nel numero di ieri un epigramma, il quale, perchè appunto lo si dice riffutato dal pudibondo Giornale di Udine, potrebbe farci supporre lanciato al nostro indirizzo.

Ma noi pure degli, epigrammi del signor Y ne abbiamo ricevuti parecchi, pregati di pubblicarli, ma il più delle volte trovammo misericordioso per 3l'autore, il condannarli, anzichè alla luce della stampa, alla pena, ignominiosa si, ma ben meritata, del cestino.

Il signor Y contrassegnava un tempo le sue vacuazioni cerebrali, col pseudonimo che più efficacemente lo contrassegnava e lo contrassegnava e lo contrassegna. Per non far di torto alla propria natura, il poeta abitante in Mercatovecchio, si battezzava col suo vero nome di

E appunto un giorno, sulla Patria del Friuli, si offrivano, da alcuni rispettati cittadini, cento lire, per chi fosse capace di elu-cubrare una scempiaggine d'ugual peso e misura di quella appassa sul giornale siesso

dal famigerato vate *Cretino*.

Ma finora, benche non pochi sieno stati
i concorrenti al premio, nessuno fu trovato

degno di esso.

Cosi resta in modo abbastanza eloquente dimostrato, che dei *Cretini*, *Cretini* quanto lui, perfin la natura ha perduto la stampo, e perciò sarebbe desiderabile che il professore Mantegazza) o qualche altro illustre scienzato, consigliasse il *Cretino* medemo a prodursi in qualche museo..... zoologico l...

Oggi allo Stabilimento Stampetta, fuori Porta Venezia, si riaprono al pubblico i bagni caldi in vasche solitarie, è le doccie. I gabinetti sono tutti riscaldati a 20 gradi; sonerie elettriche, biancheria calda, servizio inappuntabile. Così pure i gabinetti delle doccie sono riscaldati. Sabato e Domenica di ogni settimana le amiche e gli amici d'Igea potranno prendere in qualunque ora bagno e doccia; negli altri giorni converrà per ora almeno, che attendano una ventina di minuti. Chi vuoi vivere sano, non soffrire nei pas-saggi repentini di temperatura, digerire ottimamente e meglio dormire: unico rimedio un bagno od una doccia dal sig. Stampetta.

Sconeiglio di direzione della Società sente il dovere di ringraziare pubblicamente il Municipio di Sandaniele per aver, in seguito ad istanza del Presidente di quella sezione signor. Antonio Zanin, elargite lire cinquanta per la fondazione d'una Biblioteca didattica per la iondazione d'una biblioteca didattica sociale; (e fissato di elargirne altre 50 in ciascuno dei due successivi auni 1885 e 1886) e fa voti ch'esso trovi degli imitatori. Così si potrà in breve veder sorta un'istituzione, che tornerà di grande vantaggio alla Scuola dei Maestri.

Svarient. Nell'antecedente numero avven-nero (i letteri diranno: more solito) melti errori di stampa. Quello che ci preme so-pratutto coreggere è la parola radicali stam-pata in luogo di clericali nella chiusa del-l'articoletto di cronaca intitolato « È una formidabile camappaa. Domandiamo venia ai nostri benevoli dei troppi svarioni, e se i benevoli stessi fossero nei nostri panni si persuaderebbero che alle volte c'è da ammat-tire e per non compromettere il fegato con-vien ridere.

eatro Minerva. La cosidetta tirannia dello L spazio ci ha impedito per parecchi giorni di tener parola degli spettacoli della compagnia Milanese dati ultimamente sulle scene dell'elegante Minerva.

Con vero piacere constatiamo però che il pubblico mostrò di aggradire ognor più le recite di questa eccellente accolta di artisti.

Diciamo eccellente, non per vezzo d'adu-lare chississia, ma per puro omaggio alla

Lasciando da parte il Cavalli, il quale è artista così fine ed intelligente da poter essere difficilmente superato, - anche il Cara-vati, e la Bontampo, e gli altri, possono ben dirsi artisti coscienziosi e diligentissimi, e n' ebbimo una prova davvero splendida so-vratutto nella rappresentazione del Milanes ratutto nella rappresentazione del Milanes in mar, produzione che richiede assolutamente tutto un complesso di attori molto abili per i differenti caratteri che devono mostrarsi e pe' quali su scritta. La esecuzione del Milanes in mar, più che tutte le altre dateci fin qui, mise in rilievo la bra vura dei singoli attori della compania Milanese.

Ad Autonio Fanna, ottimo patriotta, le no-stre sinceré condoglianze pel lutto che lo

LA REDAZIONE.

G. B. De Faccio, gerente respon.

Estrazione 34 Dicembre 4883 Grande Estrazione

# Lottoria di Verona

La più vantaggiosa - La meglio ideata

### L'UNICA AL MONDO

che paghi in cotanti nella sola e definitiva sua estrazione la precisa metà del proprio capitale e garantisca un premio egni Cento blælietti.

VINCITA STRAORDINARIA

# MILLINE II FR

5 Grandi Premi da Lire Centomila 5 da Lire Ventimila - 5 da Lire Diecimila in totale CHNQUANTAMILLA Premi per

### 2 Milioni e 500 Mila Franchi

tutti pagabili in contanti senza alcuna ritenuta appena effettuata l'unica estrazione fissata al 31 Dicembre 1883 : Le vincite principali verranno telegrafate lo stesso giorno a tutti i Giornali d'Italia: il completo bollettino ufficiale dei numeri vincitori sarà distribulto gratis.

### Prezzo del Biglietto UNA Lira Rivolgorsi Soliccitamente

a tutti i Cambio valute, Banche Popolari, E-sattorie Erariali, Comunali, Banchi del Lotto ed in generale a tutti i Rivenditori di Lotterie.

### Programmi gratis

Per ottenere direttamente qualsiasi quantità di biglietti rivolgersi tosto con vaglia, valori, o cuponi-rendita al 1.0 Gennaio p. v. alla Banca Fratelli CASARETO di F.sco in GENOVA. Via Carlo Felice, 10, in caricata dell'emissione.

La spedizione dei biglietti si fa raccomandata e frança di porto, per le richieste di un centinaio e più: alle inferiori ag-giungere cent. 50 per le spese postali.

La vendita è pure aperta in GENOVA presso: F.IIi BINGEN Banchieri, Plazza Campetto I — OLIVA Fran-cesco Gincinto, Cambia-Valute, Via

S. Luca, 103. In UDINE, presso i Signori **Baldini** e **Romano** Cambia-Valute, Piazza Vittorio Emanuele.

IL DEPOSITO BIRRADI LIESING che finora esisteva fuori porta Pracchiuso, Casa Nardini — col quindici corrente mese di ottobre venne trasportato fuori porta Cussignacco, Casa di proprietà conte Ottelio, con recapito in Via Cavour

Birra di Marzo per esportazioni in fusti e bottiglie.

# MEDAGLIA

d' argento fino garantito con nastro

di prescrizione Governativa, depositate dai Fornitori di Roma della R. Casa in occasione dell'inaugurazione del Monumento al Re Galantnomo

Per tale orrosianza ve ne sono anche di Pachfong con nastro fino e buste

per sole lire 1,75
Deposito presso NICOLO ZARATTINI

Via Bartolini e Piazza S. Giacomo. - Udine

# DAFFITTARE

gli ex locali della Banca Popolare Friulena maggiori schiarimenti rivolgersi ai sottoscritti
FRATELLI DORTA.

(Migging)

PRESSO L'OTTICO

# GIACOMO DE LORG

Via Mercatovecchio

si trova uno svariato assortimento d'oggetti d'ottica, di microscopi completi per ingran-dimento da 50 a 750 e servibili tanto per gli esaminatori di farfalle e seme bachi, come per gli studiosi di scienze naturali e pei dilettanti di micrografia.

Si vendono pure tutti gli oggetti attinenti alla microscopia, il tutto a prezzi modicissimi.

mecanico - dentista Via Paolo Sarpi N. 8 UDINE

# Liquore depurativo di Pariglina

del Prof. Pio Mazzolini di GUBBIO e preparato dal Figlio Ennesto unicu érede possessore del segreto.

Adottato nelle Cliniche – Brevettato dal Governo – Premiato dal Ministero d'Industria e Commercio – Mezzo secolo d'esperienza.

Nelle malattie scrofolose, erpetiche, celtiche artritiche e nello scorbuto e l'in-cismo, nessuna Specialità Medicipale può vantare l'efficacia ed i costanti successi della Pariglina di Gubbio che promovendo una maggiore attività nei processi secretivi e nutritivi massime nella stagione di primavera combatto e debella queste moleste e pericolose infermità. Illustri Clinici quali il Mazzoni, Ceccarelli, e Laurenzi di Roma, Federici di Palermo, Camberini di Bologna, Barduzzi di Pisa, Peruzzi, Casali e ianti altri lo adottano e lo reccomandano. La Pariglina di Gubbio oltreche è il più utile dei depurativi è anche il più economico, perche racchiude in poco veicolo molto concentrati i principli medicamentosi. Si raccomanda di diffida e da pericolose imitazioni e preparati omonomi che nulla hanno che fare con la rinomata Pariglina di Gubbio.

Unico Deposito in Udine Farmacia Bosero e Sandri. Prezzo Bottiglia intiera L. 9 e mezza L. 5.

FUORI PORTA VILLALTA

si vendono all'ingrosso vini bianchi e neri, confezionati con uve fine nazionali, a prezzi discreti. Aceto puro vino da L. 18 a 24

MARIA DEL MISSIER COZZI

per scolari a mitis-simi prezzi. – Casa pulita, sana, con corte, poco discosta dagli stabilimento scolastici - Per trattative rivolgersi in Udine, via Graz zano n. 100'

# La tipografia Jacob e Colmegna

é provveduta di un completo assortimento di caratteri, iniziali e fregi elzeviriani ed è perciò in grado di eseguire qualunque lavoro di eleganza e di lusso.

# Reale Stabilizanto Parmaneutico

### A. FILIPPUZZI

Polveri pettorali Puppi. Questo efficacissimo preparato che combatte ed elimina ogni specie di tosse e che ormai è riconosciuto per la sua azione in tutta l'Italia, viene raccomandato al sofferenti che con altri specifici di dubbio valore e di massimo dispendio tentano inutilmente la guarigione sprecando tempo e danaro. Per provare la validità di quanto qui si asserisce trascriviamo parte delle commissioni pervenuteci corredate dai più lusinghieri e meritati elogi.

Signor Antonio Filippuzzi — Ubing.

Milano

42.ma ordinazione.

Favorite spedirmi N. 24 pacchi vostre rinomate polveri Puppi le sole che incontrastabilmente superine di gran lunga qualsiasi altro rimedio contro la tosse.

Con stima

CARGLINA GABRINI PLEZZA.

Signor Antonio Filippuszi - Uning. 19.ms ordinazione

Ho esitato completamente t'ultima spedizione che mi faceste dietro mio ordine proprio dei quaranta pac-chetti di polveri Puppi, Compiacetevi di spedirne al mio indirizzo altrettanti avendone esperimentata l'efficacia ed essendo dei cilenti sollocitato per lo smercio. essendo dai clien Tutto vostro

ATTILIO CERATOGIA

Signor Antonio Filippussi — Udine. S. Remo II.ma ordinazione.

Vi commetto N. 12 pacchetti polveri Pappi che trovo un benefico e sapiente rimedio contro la tossa, superante di gran lunga tutti gli altri finora conosciuti Ho l'onore di salutarvi.

Vostro obb.mo ANTONIO BYV. DONON.

A queste fanno seguito molissime altre con spleud desimi attestati di simpatia per l'accurata preparazione del suddetto medicamento il quale viene esitato al tenue prezzo di tirra lira presso questo R. Stabilimento farmaceutico.

Col mezzo del Solfito di calciochi micamente puro preparato nel La boratorio della Scuola Agraria Provinciale di Gorizia. Si vende al prezzo di L. 8.50 al Chilogramma con istruzione sul modo di usarlo. Esclusivo deposito alla Drogreia di FRAN-CESCO MINISINI in UDINE.

# Stampetta et Comp.

(successori ad F. Dolch) STABILIMENTO

PIANO-FORTI

UDINE

Via della Posta Numero 10.

## Conserva di Lampone

(Frambois) di primissima qualità alla Drogheria di F. Minisini, Udine.